# LA CENERENTOLA

0 S S I A

LABONTA' IN TRIONFO

Melodramma giocoso



LA B

Melo

DA RAPPE

AL TEATRO CARD

AUTUNNINO E CARNEVALE 4852-53



# MILANO Coi tipi dello Stabilimento Nazionale di PAOLO RIPAMONTI CARPANO

Billion Production Control



MUSIC LIBRARY
UNC-CHAPEL HILL

# BEBSONAGGI

distante mezzo miglio.

# FLLOBI

| DON RAMIRO, Principe di Sa-                         |
|-----------------------------------------------------|
| lerno Signor Bozzetti Alberto                       |
| DANDINI, suo Cameriere Signor Everardi Camillo      |
| DON MAGNIFICO, Barone di Monte                      |
| Fiascone, padre di Signor Grandi Simone             |
| CLORINDA e di Signora Gerli Teodolinda              |
| TISBE Signora Allievi Marietta                      |
| ANGELINA, sotto nome di CENE-                       |
| RENTOLA, figliastra di Don                          |
| Magnifico Signora Everardi Eloisa                   |
| ALIDORO, Filosofo, Maestro di Don                   |
| Ramiro Signor Trabattoni Alessan.                   |
| Coro di Cortigiani del Principe. Coro di Dame.      |
| La scena, parte in un vecchio Palazzo di Don Magni- |

La musica è del signor Maestro Gioachimo Rossini

sico, e parte in un Casino di delizie del Principe,

Digitized by the Internet Archive in 2019 with funding from University of North Carolina at Chapel Hill

# ATTO PRIMO

#### SCENA PRIMA

Antica sala terrena nel castello del barone, con porte; a destra camino, tavolino con specchio, cestella con fiori e sedie.

Clorinda provando uno sciassè; Tisbe acconciando un fiore ora alla fronte, ora al petto; Cenerentola soffiando con un manticello al camino per far bollire una cucuma di caffè; indi Alidoro da povero; poi seguaci di Ramiro.

CLO. No, no, no, non v'è, non v'è
Chi trinciar sappia così
Leggerissimo sciassè.
Tis. Sì, sì, sì: va bene lì.

Meglio lì; no, meglio qui; Risaltar di più mi fa.

CLO. a 2 A quest' arte, a tal beltà Tis. Sdrucciolar ognun dovrà.

Cen. Una volta c'era un re (con tuono flemmatico)

Che a star solo s'annojò, Cerca, cerca, ritrovò:

Ma il volcan sposare in tre.

Cosa fa?

Sprezza il fasto e la beltà. E alla fin sceglie per sè

L' innocenza e la bontà.

Là là là, Lì lì lì, Là là là.

a 2 Cenerentola, finiscila

Con la solita canzone.

CEN. Presso al fuoco in un cantone

Via, lasciatemi cantar. Una volta c'era un re:

Una volta ...

ATTO 6\_ E due e tre. Cro. Lo finisci sì o no? a 2 Se non taci ti darò... Una volta... (s'ode picchiare, Cenerentola apre. CEN. ed entra Alidoro da povero) *a* 5 Chi sarà? Un tantin di carità. All. CLO. TIS. Accattoni! via di qua. Zitto, zitto: su, prendete CEN. Questo po' di colazione (versa una tazza di caffè e lo dà con un pane ad Alidoro coprendolo dalle sorelle) Ah non reggo alla passione. All. a 3 Che crudel fatalità! Forse il cielo guiderdone Pria di notte vi darà. CLO. TIS. Risvegliar dolce passione Più di me nessuna sa. (pavoneggiandosi) Tis. Glo. Ma che vedo! ancora li! (volgendosi ad osservare Alidoro) Anche un pane? anche il cassè? Prendi, prendi: questo a te, (scagliandosi contro Cenerentola) Ah! soccorso chi mi dà! CEN. (frapponendosi inu-Vi fermate per pietà. All. tilmente. Entrano i cavalieri) O figlie amabili - di don Magnifico, Coro Ramiro il principe - or or verrà. Al suo palagio - vi condurrà. Si canterà - si danzerà: Poi la bellissima - fra 1'altre femmine, Sposa carissima - per lui sarà. CLO. TIS. Ma dungne il principe? Coro Or or verrà. CLO. TIS. E la bellissima? Coro Si sceglierà. CLO. Tis. Cenerentola, vien qua. Le mie scarpe, il mio bonnè, Cenerentola, vien qua; Le mie penne, il mio colliè. Nel cervello ho una fucina; Son più bella, e vo' trionfar.

A un sorriso, a un'occhiatina Don Ramiro ha da cascar. CEN. Cenerentola, vien qua, Cenerentola, va là, Cenerentola, va su, Cenerentola, va giù ... Questo è proprio uno strapazzo! Mi volete far crepar? Chi alla festa, chi al sollazzo, Ed io resto qui a soffiar. ALI. Nel cervello una fucina Sta le pazze a martellar; Ma già pronta è la ruina, Voglio ridere e schiattar. Coro Già nel capo una fucina Sta le donne a martellar; Il cimento si avvicina, Il gran punto di trionfar. CLO. Date lor mezzo scudo. Grazie. Ai cenni (dando una moneta a Cenerentola, onde la dia ai seguaci del principe che partono) Del principe noi siamo. Ancor qui siete? (osserv. il Qual tanfo! andate, o ve ne pentirete. il povero) Cen. (lo poi quel mezzo scudo (accompagnando Alidoro) A voi l'avrei donato; Ma non ho mezzo soldo. Il core in mezzo Mi spaccherei per darlo a un infelice). ALL. (Forse al novello di sarai felice). (Alidoro parte) Tis. Cenerentola, presto Prepara i nastri, i manti. CLO. Gli unguenti, le pomate. I miei diamanti. Tis. CEN. Uditemi, sorelle ... Che sorelle! Non profanarci con sì fatto nome. (altera) Tis. E guai per te se t'uscirà di bocca. (minacciando) Cen. (Sempre nuove pazzie soffrir mi tocca). (entra a sin.) Tis. Non v'è da perder tempo CLO. Nostro padre Avvisarne convien. (questionando fra loro, ed opponendosi a vicenda d'entrare a destra)

Esser la prima

Voglio a darne la nuova.

Tis.

CLO.

Oh! mi perdoni,

lo sono la maggiore.

Tis. No, no, gliel vo'dir io. (crescendo la rabbia

fra loro)

E questo il dover mio; Io svegliare lo vuo'. Venite appresso. CLO. È questo il dover mio;

Tis. Oh! non la vincerai.

Ecco egli stesso. CLO.

# SCENA II.

Don Magnifico, bieco in volto esce in berretta da notte e veste da camera, e dette, indi Cenerentola.

MAGN.

Miei rampolli femminini,

Vi ripudio; mi vergogno! Un magnifico mio sogno

Mi veniste a sconcertar (ricusando di dar

loro a baciar la mano)

Come son mortificate! (da sè osservandole. Clorinda e Tisbe ridono quando non le guarda).

Degne figlie d' un barone! Via: silenzio ed attenzione.

State il sogno a meditar.

Mi sognai fra il fosco e il chiaro

Un bellissimo somaro;

Un somaro, ma solenne.

Quando a un tratto, oh che portento!

Su le spalle a cento a cento Gli spuntavano le penne,

Ed in alto, sciù, volò!

Ed in cima a un campanile Con sussiego si fermò.

Si sentiano per di sotto

Le campane sdindonar...

Col cì, cì, ciù ciù di botto

Mi faceste risvegliar.

Ma d'un sogno sì intralciato.

Ecco il simbolo spiegato.

La campana suona a festa? Allegrezza in casa è questa.

Quelle penne? Siete voi:

Quel gran volo? Plebe, addio.

Resta l'asino di poi, Ma quell'asino son io; Chi vi guarda vede chiaro Che il somaro è il genitor.

Fertilissima regina

L'una e l'altra diverrà;
Ed il nonno una dozzina
Di nepoti abbraccierà
Un bel bambolo di quà
Un bel bambolo di là;
E la gloria mia sarà.

CLO. Sappiate che fra poco...

Tis. Il principe Ramiro...

CLO. Che son tre dì, che nella deliziosa; (Interrompendosi, e strappandosi don Magnifico)

Tis. Vicino mezzo miglio Venuto è ad abitar...

Clo. Seeglie una sposa...

Tis. Ci mandò ad invitar...

CLO. E fra momenti...

Tis. Arriverà per prenderci...

CLO. E la scelta

La più bella sarà.

Magn. Figlie, che dite! (in aria di stupore ed importanza)

Quel principon! Quantunque io nol conosca...

Sceglierà... v' invitò... sposa più bella!

lo cado in svenimento. (Cenerentola entra vota il caffè, e lo reca nella camera di don Magnifico) Cenerentola, presto,

Portami il mio caffè. Viscere mie, Metà del mio palazzo è già crollata.

E l'altra è per crollar fatevi onore;

Mettiamoci un puntello.

Figlie, state in cervello. (andando e tornando. e riprendendo le figlie, che stanno per entrare)

Parlate in punto e virgola,

Per carità: pensate ad abbigliarvi:

Si tratta niente men che imprinciparvi. (entra nelle sue stanze, Clorinda e Tisbe nelle loro)

onde the planter

10 ATTO

#### SCENA III.

Don Ramiro, vestito da scudiero, guarda intorno, e si avanza a poco a poco.

Ram. Tutto è deserto - Amici?
Nessun risponde - In questa
Simulata sembianza
Le belle osserverò - Nè viene alcuno?
Eppur mi diè speranza
Il sapiente Alidoro,
Che qui saggia e vezzosa
Degna di me saprò trovar la sposa.
Sposarsi, e non amar! Legge tiranna,
Che nel fior de' miei giorni
A difficile scelta mi condanna!
Cerchiam, vediam.

## SCENA IV.

Cenerentola cantando fra denti, con sottocoppa e tazza da caffè, entra spensierata nella stanza, e si trova a faccia a faccia con Ramiro; le cade tutto di mano, e si ritira in un angolo.

CEN. C' era una volta... ah! è fatta.

Ram. Cos'è?

CEN. Che batticuore!

RAM. Forse un mostro son io!

Cen. Si... no, signore. (prima astratta, poi correggendosi con naturalezza)

Ram. Un soave non so che

In quegli occhi scintillò.

Cex. lo vorrei saper perehè Il mio eore palpitò.

RAM. Le direi, ma non ardisco.

Cex. Parlar voglio, e taecio intanto.
Una grazia, un certo incanto,
Par che brilli su quel viso.
Quanto caro è quel sorriso!
Scende all' alma e fa sperar.

RAM. Del baron le figlie io chiedo.

Dove son? qui non le vedo.

CEN. Stan di là nell' altre stanze.

Or verranno. (Addio speranze).

RAN. Ma di grazia, voi chi siete? (con interesse)

CEN. Io chi sono? Eh non lo so.

RAM. Nol sapete?

CEN. Quasi no.

Quel ch'è padre, non è padre... (accostandosi a lui sottovoce, e rapidissimamente correggendosi, ed im-Onde poi le due sorelle... brogliandosi)

Era vedova mia madre...

Ma fu madre ancor di quelle.., Questo padre pien d'orgoglio... Sta a vedere che m'imbroglio.

Deh! scusate, perdonate Alla mia semplicità.

RAM. Mi seduce, m' innamora Quella sua semplicità.

CLO e Tis. Cenerentola, da me. (dalle loro stanze a vicenda ed insieme)

RAM. Quante voci, che cos'è?

CEN. A ponente ed a levante,

À scirocco e a tramontana, Non ho calma un solo istante,

Tutto, tutto tocca a me. (ora verso una, ora verso l'altra delle porte)

Vengo, vengo. Addio, signore. (Ah ci lascio proprio il core;

Questo cor più mio non è) (con passione)

RAM. (Quell' accento, quel sembiante

E una cosa sovrumana.

Io mi perdo in questo istante; Già più me non trovo in me.

(da sè astratto, osservandola sempre)

Che innocenza! che candore!
Ah! m' invola proprio il core.
Questo cor più mio non è).

i2 ATTO

# SCENA V.

Ramiro solo, indi Don Magnifico in abito di gala.

Ram. Non so che dir. Come in sì rozze spoglie
Un volto sì gentil! Ma don Magnifico
Non apparisce ancor. Nunziar vorrei
Del mascherato principe l'arrivo:
Fortunato consiglio!
Da semplice scudiero,
Il cuore delle femmine
Meglio svelar saprò. Dandini intanto
Recitando da principe...

Magn. Domando

Un milion di perdoni: Dica: Sua Altezza il principe?

RAM. Or ora arriva.

Magn. E quando?

RAM. Fra tre minuti.

MAGN. (in agitazione) Tre minuti! ah figlie!
Sbrigatevi: fia meglio
Andarle ad affrettar. Seusi: con queste
Ragazze benedette,

Un secolo ei vuol per la toelette. (entra dalle figlie)

RAM. Che buffone! e Alidoro mio maestro
Sostien che in queste mura
Sta la bontà più pura.
Basta, basta, vedrem. Alle sue figlie
Convien che m'avvicini...
Qual fragor!... non m'inganno, ecco Dandini.

# SCENA VI.

CAVALIERI, DANDINI, DON MAGNIFICO, CLORINDA, e detto.

Coro Seegli la sposa, affrettati:
Sen vola via l'età:
La principesca linea,
Se no, s'estinguerà.

Dan. Come un' ape ne' giorni d' aprile Va volando leggiera e scherzosa, Corre al giglio, poi salta alla rosa,
Dolce un fiore a cereare per sè:
Fra le belle m'aggiro, e rimiro:
Ne ho vedute già tante e poi tante;
Ma non trovo un giudizio, un sembiante,
Un boccone squisito per me.

CLO. Prence . . .

Tis. Sire...

CLO. Tis. Ma quanti favori!

Magn. Che diluvio, che abisso di onori!

Dan. Nulla, nulla. Vezzosa! graziosa (con espressione or all'una, or all'altra)

(Dico bene?) Son tutte papa. (accostandosi a Ram.)

RAM. (Bestia! attento, ti scosta, va là).

Dan. Per pietà quelle ciglia abbassate (alle due sorelle, che lo guardano con passione)

Galoppando sen va la ragione. E fra i colpi d'un doppio cannone

Spalancata è la breccia diggià.

(Ma al finir della nostra commedia,

Che tragedia - qui nascer dovrà!) (da sè) Clo. Tis., (ognuna da sè)

(Ei mi guarda, sospira - delira,

Non v'è dubbio, è mio schiavo diggià).

RAM. (Ah! perchè qui non viene colei

Con quell'aria di grazia e bontà? (sempre osservando con interesse se torna Cenerentola).

Magn. (E già cotto, - stracotto, spolpato:

L' una o l'altra sua sposa sarà). (da sè osservando con compiacenza Dand., che sembra innamorato)

DAN. Allegrissimamente, che bei quadri!

(osservando Clo., Tis. e Don Magn.)

Che bocchino, che ciglia!

Siete l'ottava, e nona meraviglia. Già tales Patris, talem Filias.

Clo. (con inchino) Grazie.

Magn. Altezza delle Altezze, (curvandosi) Che dice? mi confonde: debolezze.

DAN. Vere figure etrusche. (Dico bene) (piano a Ram.)

RAM. (Cominci a dirle grosse). (piano a Dan.)

DAN. (lo recito da grande, e grande essendo, Grandi le ho da sparar). (piano a Ram.)

(Bel principotto! MAGN. Che non vi fugga: attente!) (piano alle figlie con compiacenza) Or dunque, seguitando quel discorso DAN. Che non ho cominciato, Dai mici lunghi viaggi ritornato, E il mio papà trovato, Che fra i quondam è capitombolato, E spirando ha ordinato, Che a vista qual cambiale io sia sposato, O son discredato, Fatto ho un invito a tutto il vicinato, E trovando un boccone delicato, Per me l'ho destinato: Ho detto, ho detto, e adesso prendo fiato. Magn. (Che eloquenza sublime!) (sorpreso) CEN. (Ih che bell'abito! (entrando osserva l'abito del Principe e Ram. che la guarda) E quell'altro mi guarda). (Ecco colei. RAM. Come palpita il cor!) Belle ragazze, Dan. Se vi degnate inciambellare il braccio Ai nostri Cavalieri, il legno è pronto. (servite dai cavalieri) CLO. Andiam. Papà Eccellenza, (escono) Non tardate a venir. Che fai tu qui? (a Cen. MAGN. voltandosi) Il cappello e il bastone. Eh! Signor sì (scuotendosi CEN. Perseguitate presto dal guardar Ram. e parte) DAN. Con i piè baronali I magnifici mici passi reali (parte) Magn. Monti in carrozza, e vengo (andando nella camera dove è entrata Cenerentola) (Eppur colei RAM. Vo' riveder). MAGN. Ma lasciami (di dentro in collera) (La sgrida?) RAM. Cen. Sentite. Magn. Il tempo vola. (esce con cappello e bastone RAM. (Che vorrà?) trattenuto con ingenuità da Cen.)

MAGN. Vuoi lasciarmi? EN. Una parola Signore, una parola: In casa di quel principe, Un' ora, un' ora sola, Portatemi a ballar. MAGN. Ih! Ih! la bella Venere! Vezzosa, pomposetta!... Sguaiata, cova-cenere! Lasciami, deggio andar. DAN. Cos'è, qui fa la statua? (tornando indietro ed osservando Ramiro immobile) Silenzio, ed osserviamo. (sottovoce fra loro in RAM. tempo del solo di Magnifico) DAN. Ma andiamo, o non andiamo. RAM. Mi sento lacerar. Ma una mezz' ora, un quarto. Cen. Ma lasciami o ti stritolo. (alzando minaccioso MAGN. il bastone) RAM. Fermate. (accorrendo a trattenerlo) MAGN. Serenissima. (sorpreso curvandosi rispettoso a Dandini) (Ma vattene.) Altezzissima! Servaccia ignorantissima! (ora a Dan. ora a Cen.) Ram. Dan. Serva? CEN. Cioè ... MAGN. Villissima. (mettendole una mano sulla bocca interrompendola) D'un' estrazion bassissima, Vuol far la sufficiente, La cara, l'avvenente, E non è buona a niente. Va in camera, va in camera La polvere a spazzar. Ma caro don Magnifico, DAN. Via non la strappazzar. Or ora la mia collera Ran. Non posso più frenar. CEN. Signori, persuadetelo, Portatemi a ballar. Ah! sempre fra la cenere, (con tuono Sempre dovrò restar? d'ingenuità).

(nel momento che don Magn. staccasi da Cen., ed è iratto via da Dan., entra Ali. con taccuino aperto). Qui nel mio codice Delle zitelle, Con don Magnifico Stan tre sorelle. Or che va il principe La sposa a scegliere (a Magn.) La terza figlia Io vi domando. Che terza figlia MAGN. Mi va figliando? Terza sorella. — Ella - mori. MAGN. Eppur nel codice All. Non è così. (Ah! di me parlano:) Non non mori. (ponendosi in mezzo con ingenuità). Sta zitta li. Guardate qui! Se tu respiri (balzandola in un cantone) . Ti scanno qui. Dunque mori? u 5 Altezza si. (momento di silenzio) MAGN. Nel volto estatico Di questo e quello, Si legge il vortice Del lor cervello, Che ondeggia e dubita, E incerto sta. Se tu più mormori MAGN. Solo una sillaba, (fra denti, trascinando Un cimiterio Cenerentola)
Qui si farà.
Deh soccorretemi, CEN. Deh non lascietemi... Ah! di me misera Che mai sarà? (con passione)
Via consolatevi:
Signor lasciatela. Ram. (Già la mia furia Crescendo va.) (strappandola da don Magn.) PRIMO 47

Au. Via meno strepito.

Fate silenzio,

O qualche scandalo,

(frapponendosi)

Qui nascerà.

DAN. Son uomo celebre

Non sono un cavolo! Vi mando al diavolo:

Venite qua. (la strappa da don Magn., e lo conduce via. Tutti seguono Dandini. Cenerentola corre in camera.

# SCENA VII.

Dopo qualche momento entra Alidoro in abito di pellegrino, con gli abiti da filosofo sotto; indi Cenerentola.

All. Grazie, vezzì, beltà trovar potrai Ad ogni passo; ma bontà, innocenza, Se non si cerca, non si trova mai. Gran ruota è il mondo... Figlia? (chiama verso la camera di Cenerent.)

CEN. Figlia voi mi chiamate? Oh questa è bella!

Non vuol essermi padre; e voi...

All. Vanita mass

Venite meco.

CEN. E dove?

All.
Or ora un cocchio
S'appresserà. Del principe
Andremo al festin.

Cen. Con questi stracci?

All. Osservate. Silenzio. Abiti, gioje, (Alidoro si scopre)

Tutto avrete da me. Fasto, ricchezza

Non v'abbaglino il cor. Dama sarete?

Scoprirvi non dovrete. Amor soltanto

Tutto v'insegnerà.

CEN. Ma questa è storia,
Oppure una commedia?

All Figlia mia, L'allegrezza e la pena

Son commedia e tragedia, e il mondo è scena.

(prende Cener. per mano, e seco la conduce)

#### SCENAVIII.

Gabinetto nel palazzo di don Ramiro.

Dandini entrando con Clorinda e Tisbe sotto il braccio, Don Magnifico, e Don Ramiro.

Dan. Ma bravo, bravo! Caro il mio don Magnifico! Di vigne, Di vendemmie, e di vino M'avete fatto una dissertazione: Lodo il vostro talento, (a don. Ram.) Si vede che ha studiato. Si porti sul momento Dove sta il nostro vino conservato. E se sta saldo, e intrepido Al trigesimo assaggio. Lo promovo all'onor di cantinicro. Io distinguo i talenti, e premio il saggio. Magn. Prence: l'altezza vostra È un pozzo di bontà. Più se ne cava Più ne resta a cavar. (Figlie! vedete? (piano alle Non regge al vostro merto; figlie) N'è la mia promozione indizio certo.) Clorinduccia, Tisbina, (forte) Son beato, in mia fè! vado in cantina, (parte) RAM. (Esamina, disvela, e fedelmente

Tutto mi narrerai. Anch' io fra poco. (Piano a ll cor ne tenterò: del volto i vezzi Dand.)

Svaniscon con l'età. Ma il core...)

Dan. (ll core

Credo che sia un melon tagliato a fette:
Un timballo l'ingegno,
E il cervello una casa spigionata.)
Il mio voler ha forza d'un editto. (forte come seEseguite trottando il cenno mio. guendo il discorso
Udiste? fatto sottovoce)

RAM. Udii.

DAN. Fido vassallo, addio (parte don Ram.)

#### SCENAIX.

# DANDINI, CLORINDA e TISBE.

Dan. Ora sono da voi. Scommetterei Che siete fatte al torno. E che il guercetto Amore È stato il tornitore.

(alle donne)

CLO.

Con permesso:

(ritirando a sè Dan.)

Tis. Con sua buona licenza.

(come sopra)

CLO. Ascolti...

Senta ... Tis.

CLo. Perdoni . . .

Favorisca..., Tis.

(sbarazzandosi Anime belle! DAN. con un poco di collera)

> Mi volete spacear? Non dubitate. (Fidati pur di me, mio caro oggetto). (a Clor.) (Per te sola mi batte il core in petto). (a Tis.) (partono da parte opposta).

# SCENA X.

Deliziosa nel Palazzo del Principe Don Ramino.

Don Magnifico con veste ricamata e i Cavalieri che lo circondano. Tavolo con ricapito da scrivere.

Conciossiaeosachè CORO Trenta botti già gustò, E' bevuto ha già per tre, E finor non barcollò, Fu un eccesso di bontà Nominarlo cantinier: Portatore dei bicchier Con estesa autorità. Onde tutti intorno a te Ci affolliamo qui a saltar.

Assistente - Pagator? MAGN.

Grand' agente - Cantinier! Grazie, grazie - che piacer! Che girandola - ho nel cor! Si venga a scrivere Ouel che dettiamo. (pongonsi intorno Sei mila copie ai tavolini e scrivono) Poi ne vogliamo. Già pronti a scrivere Coro Tutti siam qui. (osservando come Noi Don Magnifico... MAGN. Questo in majuscole: scrivono) Bestie! majuscole! Bravil così. Noi Don Magnifico, Duca, e Barone Dell'antichissimo Montefiascone; Con gli altri titoli, Con venti etcetera, Di nostra propria Autorità, Riceva l'ordine Chi leggerà: Di più non mescere Per anni quindici, Nel vino amabile D'acqua una gocciola. Alias capictur Et stranguletur; Perchè ita et cetera, Laonde et cetera, Nell'anno et cetera Barone etcetera. Coro Barone etcetera, É fatto già. Ora affiggetelo MAGN. Per la città. Coro Il pranzo in ordine Andiamo a mettere: Vino a diluvio Si beverà. Premio bellissimo MAGN.

Di scudi scdici A chi più Malaga Si succhierà. (partono con D. Magn.)

## SCENA XI.

Dandini e Don Ramiro correndo sul davanti del palco, osservando per ogni parte

RAM. Zitto, zitto: piano, piano: (sotto voce)
Senza strepito, e rumore.
Delle due qual è l'umore?
Esattezza, e verità:

Dan. Sottovoce a mezzo tuono, In estrema confidenza, Sono un misto d'insolenza, Di capriccio, e vanità.

RAM. E Alidoro mi dicea

Che una figlia del Barone...

Dax. Eh! il maestro ha un gran testone;
Oca eguale non si dà
(Son due vere banderuole...
Ma convien dissimular.)

RAM: (Se le sposi pur chi vuole Seguitiamo a recitar.)

# SCENA XII.

Clor. accorrendo da una parte, e Tis. dall'altra.

CLO. Principino dove siete?
Tris. Principino dove state?

CLO. a 2 Ah! perchè mi abbandonate?

Tis. Mi farete disperar. CLO. Io vi voglio...

Trs. Vi vogl'io.

Dax. Ma non diamo in bagattelle.

Maritarsi a due sorelle

Tutte insieme non si può.

Una sposa...

Clo. Tis. E l'altra? (con interesse di smania) Dan. E l'altra All'amico la darò. (accennando Ram.)

CLO. a 2 No no no, no no no,

Tis. Uno scudiero! oibò, oibò. (risolute)

Ram. Sarò docile, amoroso, (ponendosi loro in mezzo Tenerissimo di cuore. con dolcezza)

CLO. TIS. Uno scudiero, no signore

Uno scudiero! questo no. (guardandolo con

CLO. Con un'anima plebea! disprezzo)

Tis. Con un'aria dozzinale!

CLO. Tis. Mi fa male, mi fa male (con affettazione)
Solamente a immaginar.

DAN. RAM. La scenetta è originale: Veramente da contar.

(fra loro ridono)

## SCENA XIII.

Coro di Cayalieri dentro le scene, indi Alidoro.

Coro Venga, inoltri, avanzi il piè: Anticamera non v'è.

RAM. DAN. Sapientissimo Alidoro Questo strepito cos'è?

ALI. Dama incognita qua vien,

Sopra il volto un velo tien.

CLo. Tis. Una Dama!

All. Signor si.

a 4 Ma chi è?

Ali. Nol palesò.

CLO. Tis. Sarà bella?

Ali. Si e no.

Dan. Ram. Chi sarà?

All. Ma non si sa.

CLO. Non parlò.

All. Signora no.

Tis. E qui vien?

Ali. Chi sa perchè?
Tutti. Chi sarà? chi è? perchè?

Non si sa, ma si vedrà. (momento di silenzio)

Сьо. Тіз. (Gelosia già già mi lacera,

Già il cervel più in me non è.)

All. Gelosia già già le rosica, Più il cervel in lor non è. RAM. (Un ignote arcano palpite

Ora m'agita, perchè!)

DAN. (Diventato son di zucchero;

Quante mosche intorno a me!) (Dan. fa cenno ad Alid. d'introdurre la Dama)

#### SCENA XIV.

Cavalieri e Dame che introducono Cenerentola, che in abito ricco ed elegante avanzasi velata.

Goro Ah! se velata ancor
Dal seno il cor-ci hai tolto,
Se svelerai quel volto-che sarà?

(Cenerentola svelasi. Momento di sorpresa, di riconoscimento, d'incertezza)

TUTTI ECCETTO CEN. Ah!

a 5 Parlar - pensar - vorrei. (ciascun da sè guardando Cen., e Cen. sogguardando Ram.)

Dan. Parlar - pensar - non so.

Cen. Questo é un inganno oh Dei!

Coro Quel volto mi atterrò,

All.

MAGN.

Parlar - pensar - vorrebbe, Parlar - pensar - non può. Amar già la dovrebbe,

Il colpo non sbagliò.

# SCENA ULTIMA

Don Magnifico accorrendo, e detti,

Signor... Altezza in tavola...

Che... co.. chi... sì, che bestia!

Quando si dice i simili! Non sembra Cenerentola?

CLO. Tis. Pareva ancora a noi, Ma a riguardarlo poi La nostra è goffa e attratta, Questa è un no'niù ben fat

Questa è un po' più ben fatta; Ma poi non è una Venere

Da farci spaventar.

Magn. Sta quella nella cenere, Ha stracci sol per abiti.

CEN. ALI. (Il vecchio guarda e dubita)
RAM. (Mi guarda e par che palpiti.)

DAN. Ma non facciam le statue.

Patisce l'individuo Andiamo presto a tavola, Poi balleremo allegri, E quindi la bellissima... Con me s'ha da sposar.

PRIMO -

Tutti meno Dandini Andiamo, andiamo a tavola,

Si voli a giubilar.

DAN. (Or che un buon pranzo capita Per quattro io vo' mangiar.)

Тити Mi par d'essere sognando Fra giardini e fra boschetti. I ruscelli susurrando, Gorgheggiando gli augelletti; In un mare di delizie

In un mare di delizie Fanno l'anima nuotar.

Ma ho timor che sotto terra
Piano piano, a poco a poco
Si sviluppi un certo fuoco;
E improvviso a tutti ignoto
Balzi fuori un terremoto,
Che crollando - strepitando
Fracassando - sconquassando
Poi mi venga a risvegliar,

E ho paura che il mio sogno Vada in fumo a dileguar.

FINE DELL'ATTO PRIMO.

# ATTO SECONDO

# SCENA PRIMA.

Gabinetto nel palazzo di don Ramiro.

Don Magnifico entrando con Clorinda e Tisbe.

Magy. Mi par che quei birbanti (in collera caricata)
Ridessero di noi. Corpo di bacco!
Fo un cavaliericidio.

Tis. Papà, non v'inquietate.

Magn. Ho nella testa (passeggiando)
Quattro mila pensieri. Ci mancava
Quella madama anonima.

CLO. E credete
Che del principe il core ci contrasti!
Somiglia Cenerentola, e vi basti.

Magn. Somiglia tanto e tanto,
Che son due goccie d'acqua, e quando a pranzo
Faceva un certo verso con la bocca,
Brontolavo fra me, per bacco è lei.
Ma come aver coraggio
Di venire fra noi?
E starsene con tal disinvoltura,
Senza temere una schiaffeggiatura?

Tis. Già già questa figliastra Fino in chi la somiglia è a noi funesta.

Macs. Ma sai tu che tempesta Mi piomberebbe addosso, Se scoprisse alcun che ho dilapidato Il patrimonio suo!

Eh! non temete.

Il principe per noi Premura dimostrò.

CLO.

Magn. Davver? possiamo Dunque sperar?

The second second

ATTO 26

Sicuro. Tis.

In segreto mi ha detto; anima mia. Ha fatto un gran sospiro, è andato via.

Un sospiro cos' è? quando mi vede, CLO. Subito ride.

Ah! dunque MAGN.

Qui sospira, e qui ride. (risettendo e guardando or l'una, or l'altra)

Dite, papà barone, CLO. Che avete un gran testone, Qual é il vostro pensier: ditelo schietto.

Giocato ho un ambo, e vincerò l'eletto. Da voi due non si scappa, oh come! oh come, Figlie mie benedette, Si parlerà di me nelle gazzette! Oh! che flusso e riflusso Avrò di memoriali: ah questo solo È il paterno desio, Che facciate il rescritto a modo mio. C' intenderem fra noi:

# SCENA II.

Viscere mie, mi raccomando a voi. (partono)

RAMIRO, indi CENERENTOLA fuggendo da DANDINI, poi Alidoro in disparte.

RAM. Ah! questa bella incognita Con quella somiglianza all'infelice,

Che mi colpi stamane Mi va destando in petto

Certa ignota premura... Anche Dandini

Ne sembra innamorato.

Eccoli: udirli or-qui potrò celato (si nasconde)

Dan. Ma non fuggir per bacco! quattro volte Mi hai fatto misurar la galleria.

Cen. O mutate linguaggio o vado via.

Dan. Ma che? il parlar d'amore E forse una stoccata!

Cen. Ma s'io d'un altro sono innamorata!

DAN. E me lo dici in faccia?

Ah! mio signore, CEN.

Deh! non andate in collera

Se vi parlo sincero.

Dan. Ed ami?

Cen. Scusi...

RAM. Ed ami?

Cen. Il suo scudiero.

Ram. Oh gioja! anima mia! (palesandosi)

All. (Va a meraviglia!) (mostrando il suo contento)

Ram. Ma il grado e la ricchezza Non seduce il tuo cuore?

Cen. Mio fasto è la virtù, ricchezza è amore.

RAM. Dunque saresti mia? Cen. Piano; tu devi pria

Ricercami, conoscermi, vedermi,

Esaminar la mia fortuna.

RAM. Io teco,

Cara, verrò volando.

CEN. Fermati: non seguirmi. Io tel comando.

RAM. E come dunque?

Cen. Tieni, (gli dà uno smaniglio)

Cercami, e alla mia destra

Il compagno vedrai;

E allor... se non ti spiaccio... allor m'avrai.

(parte: momento di silenzio)

Ram. Dandini che ne dici?

DAN. Eh! dico che da principe

Sono passato a far da testimonio.

Ram. E allor... se non ti spiaccio... allor m'avrai.
Quai misteri son questi? ah! mio sapiente
(scopre Alidora)

Venerato maestro. Il cor m'ingombra Non mai provato amore.

Che far degg'io?

ALI. Quel che consiglia il core.

RAM. Principe non sei più: (a Dan.) di tante sciocche

Si vuoti il mio palazzo. Olà, miei fidi,

(chiamando i seguaci che entrano)

Sia pronto il nostro cocchio, e fra momenti... Così potessi aver l'ali dei venti.

Sì, ritrovarla io giuro.

Amore, amor mi muove: Se fosse in grembo a Giove Io la ritroverò. Pegno adorato e caro
Che mi lusinghi almeno; (contempla lo
Ah come al labbro e al seno smaniglio)
Come ti stringerò?

Coro Oh! qual tumulto ha in seno! Comprenderlo non so.

Ram. Noi voleremo - domanderemo.
Coro Ricercheremo - ritroveremo
Dolce speranza freddo timore

Dentro al  $\frac{\text{mio}}{\text{suo}}$  core - stanno a pugnar.

Amore, amore,  $\frac{m'}{l}$ , hai da guidar. (parte

con i seguaci)

#### SCENA III.

Dandini, Alidoro, indi Don Magnifico.

DAN. Ma dunque io sono un ex? dal tutto al niente Precipito in un tratto? (passeggiando) Veramente ci ho fatto Una bella figura.

Magn. Seusi la mia premura. (entra premuroso)

Ma quelle due ragazze

Stan con la febbre addosso. Si potrebbe
Sollecitar la scelta.

DAN. È fatta, amico.

Magn. É fatta! ali per pictà! dite, parlate! È fatta! e i mici germogli (con sorpresa) In queste stanze a vegetar verranno?

Dan. Tutti poi lo sapranno:

Per ora è un gran segreto.

Magn. E quale, e quale?

Clorindina, o Tisbetta?

Dan. Non abbiate tal fretta.

Magn. Lo dica ad un papà.

Dan. Ma silenzio.

Magn. Si sa; via, dica presto.

Dan. Non ci ode alcuno? (andando ad osservere)

Magn. In aria
Non si vede una mosca.

. È un certo arcano

Che farà sbalordir.

MAGN. Sto sulle spine. (smaniando) Dan. Poniamoci a sedere. (annojato portando una sedia) Magn. Presto per carità. Voi sentirete Un caso assai bizzarro. (Che volesse Maritarsi con me?) Mi raccomando. Magn. Ma si lasci servir. (con smania crescente) DAN. Sia sigillato Quanto ora udrete dalla bocca mia. Magn, lo tengo in corpo una segreteria. Un segreto d'importanza, Un arcano interessante Io vi devo palesar: È una cosa stravagante, Vi farà strasccolar. MAGN. Senza battere le ciglia, Senza trar nemmeno il fiato, Io mi pongo ad ascoltar: Starò quì petrificato Ogni sillaba a contar. Uomo saggio e stagionato " Dan. Sempre meglio ci consiglia. Se sposassi una sua figlia, Come mai l'ho da trattar? (Consiglier son già stampato.) Mágn. Ma che eccesso di clemenza! Mi stia dunque sua eccellenza... Anzi altezza ed ascoltar. Abbia sempre pronti in sala Trenta servi in piena galla, Cento sedici cavalli, Duchi, conti e marescialli. A dozzine convitati. Pranzi sempre coi gelati, Ed innanzi colle fiaccole Per lo meno sei lacchè. DAN. Vi rispondo senza arcani,

> Che noi siamo assai lontani; Io non uso far de' pranzi, Mangio sempre degli avanzi,

Non m'accosto a gran signori, Tratto sempre servitori, Vado dietro a un scappavia Se qualcun mi vuol con sè.

Magn. Non corbella?

DAN. Gliel prometto.

MAGN. Questo dunque?

DAN. É un romanzetto.

È una burla il principato,
Sono un uomo mascherato;
Ma venuto è il vero principe,
M'ha strappata alfin la maschera;
Io ritorno al mio mestiere,
Son Dandini il cameriere,
Rifar letti, spazzar abiti,

Far la barba, e pettinar.

Di quest' ingiuria, Di quest' affronto, Il vero principe Mi darà conto.

Oh! non s'incomodi, Non farà niente:

Ma parta subito, Immantinente.

Non partirò. Lei partirà

Ci rivedremo, Ci parleremo. Non partirò.

Lei partirà.

Tengo nel cerebro
Un contrabbasso,
Che basso basso
Frullando va.

Da cima a fondo,
Poter del mondo!
Che seivolata,
Che gran cascata!
Eccolo, eccolo,
Tutti diranno,
Mi burleranno
Per la città.

MAGN.

DAN.

Magn. Dan.

MAGN.

Magn. Dan.

MAGN.

DAN.

Povero diavolo!

É un gran sconquasso,
Che d'alto in basso
Piombar lo fa.
Vostr' eccellenza
Abbia prudenza;
Se vuol rasojo,
Sapone e pettine,
Saprò arricciarla,
Sbarbificarla . . .
Ah ah! guardatelo,
L'allocco è là.

(partono)

#### SCENA IV.

#### Alidoro solo.

Mi seconda il destino. Amor pictoso
Favorisce il disegno. Anche la notte
Procellosa ed oscura
Rende più natural quest'avventura.
La carrozza già è in pronto. Ov'è Dandini?
Seco lo vuol nel suo viaggio. Oh! come
Indocile s'è fatto e impaziente!
Che lo pizzica amor segno è evidente. (entra)

# SCENA V.

Sala terrena con camino in casa di Don Magnifico.

# CENERENTOLA nel solito abilo.

CEN. Quanto sei caro! quegli (guarda lo smaniglio)
Cui dato ho il tuo compagno,
È più caro di te. Quel signor principe
Che pretendea con quelle smorfie? Oh bella!
Io non bado a ricami, ed amo solo
Bel volto e cor sincero,
E do la preferenza al suo scudiero.
Le mie sorelle intanto... ma che occhiate!
Pareano stralunate! - qual rumore!
(Uh chi vedo! che cefă! Di ritorno!
Non credea che tornasse avanti giorno).

#### SCENA VI.

Don Magnifico, Clorinda, Tisbe e detta.

CLO. Ma ve l'avevo detto... (entrando accennando Cen.)
MAGN. Ma cospetto, cospetto!

Similissime sono affatto affatto.

Quella è l'original, questa il ritratto.

Hai fatto tutto?

Cen. Tutto.

Perchè quel ceffo brutto Voi mi fate così?

Magn. Perchè, perchè...

Per una certa strega, Che rassomiglia a .te.

CLO. Su le tue spalle

Quasi mi sfogherei...

Cen. Povere spalle!

Cosa ci hanno che far?

Tis. Oh fa mal tempo!

(cominciano lampi e tuoni, indi si sente il rovesciarsi di Minaccia un temporale una carrozza)

Magn. Altro che temporale!

Un fulmine vorrei

Che incenerisse il camerier.

Cen. Ma dite:

Cosa è accaduto? avete Qualche segreta pena?

Magn. Sciocca, va là: va a preparar la cena. (con impeto)

CEN. Vado, sì vado. (Oh che cattivo umore!

Ah! lo scudiere mio mi sta nel core.) (parte)

# SCENA VII.

Don Magnifico, Tisbe, Clorinda, indi Ramiro da principe e Dandini.

Dan. Amico, perdonate,

La carrozza del principe

Ribaltò... ma chi vedo? (riconoscendo don Magn.)

Magn. Uh! siete voi?

Ma il principe dov'è!

DAN.

Lo conoscete

(accennando Ramiro)

Magn. Lo scudiere oh guardate... (rimanendo sorpreso)

RAM. Signore, perdonate.

Se una combinazione...

Macs. Che dice? si figuri, mio padrone.

(Eh! non senza perchè venuto è quà... (alle figlie)

La sposa, figlie mie, fra voi sarà)

Ehi! presto, Cenerentola,

Porta la sedia nobile.

Ram. No, no; pochi minuti; altra carrozza Pronta ritornerà.

. Ma che! gli pare?

CLO. Ti sbriga, Cenerentola.

#### SCENA VIII

Cenerentola recando una sedia nobile a Dandini che crede il principe.

Cen. Son qui.

Macs. Dalla al principe, bestia, eccolo li.

Cen. Questo... ah che vedo! principe! (sorpresa riconòscendo per principe don Ramiro; si pone le mani

sul volto e vuol fuggire)

Ran. T'arresta. Che? lo smaniglio! è lei: che gioja è questa!

Siete voi?

CEN. Voi prence siete? (osservando

il vestito del principe)

Tis. Clo. Qual sorpresa! (fra loro attonite)

DAN. Il caso è bello.

Magn. Ma... (volendo interrompere Ramiro.)

RAM. Tacete.

MAGN. Addio cervello.

Se... (come sopra)

RAM. DAN. Silenzio.

a 6 Che sarà!

Questo è un nodo avviluppato. Questo è un gruppo rintrecciato,

Chi sviluppa più inviluppa,

Chi più sgruppa, più raggruppa;

ATTO 54

> Ed intanto la mia testa Vola vola, e poi s'arresta. Vo' tenton per l'aria oscura, E incomincio a delirar.

Ma in somma delle somme, MAGN.

Altezza cosa vuole?

Piano: non più parole: RAM.

Questa sarà mia sposa. (prende per mano

Cener.) Ah! ah! dirà per ridere. a = 5(a. Cener.) Non vedi che ti burlano.

Lo giuro: mia sarà. RAM. MAGN. Ma fra i rampolli miei,

Mi par che a creder mio.....

Per loro non son io. RAM. Ho l'anima plebea,

Ho l'aria dozzinale. (con aria di disprezzo

contraffacendolo) DAN. Alfine sul bracciale,

Ecco, il pallon tornò; E il giuocator maestro ln aria il ribalzò.

Vieni a regnar: lo impongo. (tenendo con RAM. dolce violenza Cenerentola)

Su questa mano almeno: CEN.

E prima a questo seno.... (volendo baciar la mano a don Magn. ed abbracciare le sorelle:

è rigettata con impeto)

Magn. Ti scosta.

Ti allontana. CLO. TIS.

Perfida gente insana! Io vi farò tremar.

Dove son! che incanto è questo! Io felice! oh quale evento! E un inganno! ah! se mi desto! Che improvviso cangiamento! Sta in tempesta il mio cervello,

Posso appena respirar.

GLI ALTRI Quella brontola e borbotta, Questo strepita e s'adira, Quello freme, questo fiotta, Chi minaccia, chi sospira; Va a finir, che a pazzarelli Ci dovranno strascinar.

(entrando)

Ram. Dan. Vieni, vieni; Amor ti guida A regnare, e a trionfar. (Ram. trae seco Cen., ed è seguito da Dand. e da don Magn.)

#### SCENAIX.

TISBE, CLORINDA, indi ALIDORO.

Tis. Dunque noi siam buriate?

Clo. Dalla rabbia

Io non vedo più lume.

Tis Mi pare di sognar... La Cenerentola...

Ali. Principessa sarà.

CLO. Chi siete?

All. Io vi cercai la carità.

Voi mi scacciaste. E l'Angiolina, quella

Che non fu sorda ai miseri,

Che voi teneste come vile ancella,

Fra la cenere e i cenci,

Or salirà sul trono. Il padre vostro

Gli è debitor d'immense somme. Tutta Si mangiò la sua dote. E forse forse

Questa reliquia di palazzo, questi

Non troppo ricchi mobili, saranno

Posti al pubblico incanto.

Tis. Che fia di noi frattanto?

All. Il bivio è questo.

O terminar fra la miscria i giorni, O pure a piè del trono

Implorar grazia ed impetrar perdono.

Nel vicin atrio io stesso

Presago dell' evento

La festa nuzïale ho preparata:

Questo, questo è il momento.

Clo. Abbassarmi con lei! Son disperata!

Sventurata! mi crcdea

Comandar seduta in trono...

Son lasciata in abbandono

Senza un' ombra di pietà.

Ma che serve! tanto fa.

Sono alfine giovinetta,

Non son brutta, ho vezzi e brio,

Un marito a modo mio

Forse ancor mi toccherà.

(parte)

All. La pillola è un po' dura:
Ma inghiottirla dovrà, non v'è rimedio.
E voi cosa pensate?

Tis.

Cosa penso?

Mi accomodo alla sorte:
Se mi umilio alla fin, non vado a morte. (parte)

All. Giusto ciel! ti ringrazio! I voti mici
Non han più che sperar. L'orgoglio è oppresso,
Sarà felice il caro alunno. In trono
Trionfa la bontà: contento io sono. (esce)

# SCENA ULTIMA

Sala con trono.

Ramiro e Cenerentola in abito ricco: a destra, in piedi Dandini, e Cavalieri intorno. In un angolo Don Magnifico confuso con gli occhi fitti in terra. Indi Alidoro, Clorinda e Tisbe mortificate coprendosi il volto.

Coro

Della fortuna instabile

La revolubil ruota

Mentre ne giunge al vertice

Per te s'arresta immota;

Cade l'orgoglio in polvere,

Trionfa la bontà.

RAM. Sposa ... (scuotendo Cener.)
Cen. Signor, perdona (stupida per la gioja)
La tenera incertezza

Che mi confonde ancor. Poc'anzi, il sai, Fra la cenere immonda...

Ed or sul trono... e un serto mi circonda.

Magn. Altezza... a voi si prostra. (corre in ginoc.) Cen. Nè mai m' udrò chiamar la figlia vostra?

RAM. Quelle orgogliose ... (accennando le sorelle)
CEN. Al prence

Ah prence,
lo cado ai vostri piè. Le antiche ingiurie
Mi svanir dalla mente.
Sul trono io salgo, e voglio
Starvi maggior del trono,
E sarà mia vendetta il lor perdono.

Nacqui all'affanno, al pianto:
Soffrì tacendo il core;
Ma per soave incanto
Dell'età mia nel fiore
Come un baleno rapido
La sorte mia cangiò.

No. no: tergete il ciglio:
Perchè tremar, perchè?
A questo sen volate,
Figlia, sorella, amica
Tutto trovate in me.

(a Magn. e alle sorelle)

(abbracciandole)

#### TUTTI meno CENERENTOLA.

M'intenerisce, e m'agita; È un nume agli occhi mici, Degna del trono sei, Ma è poco un trono a te.

Padre... sposo... amico... oh istante! Non più mesta accanto al fuoco Sarò sola a ghorgheggiar.

Ah fu un lampo, un sogno, un giuoco Il mio lungo palpitar.

Tutto cangia a poco a poco: Cessa alfin-di sospirar. Di fortuna fosti il gioco: Incomincia a giubilar.

FINE.

CEN.

Coro

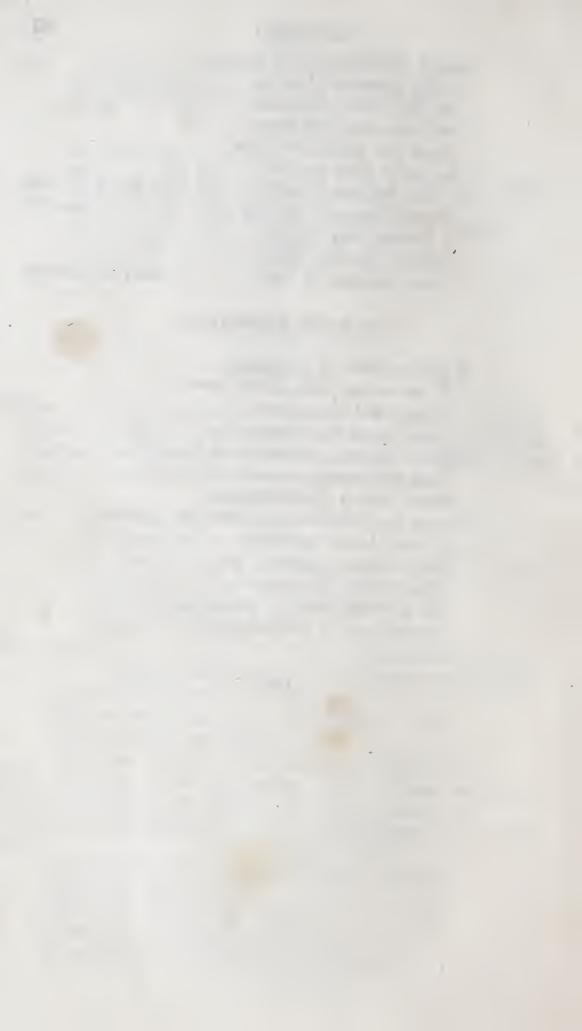

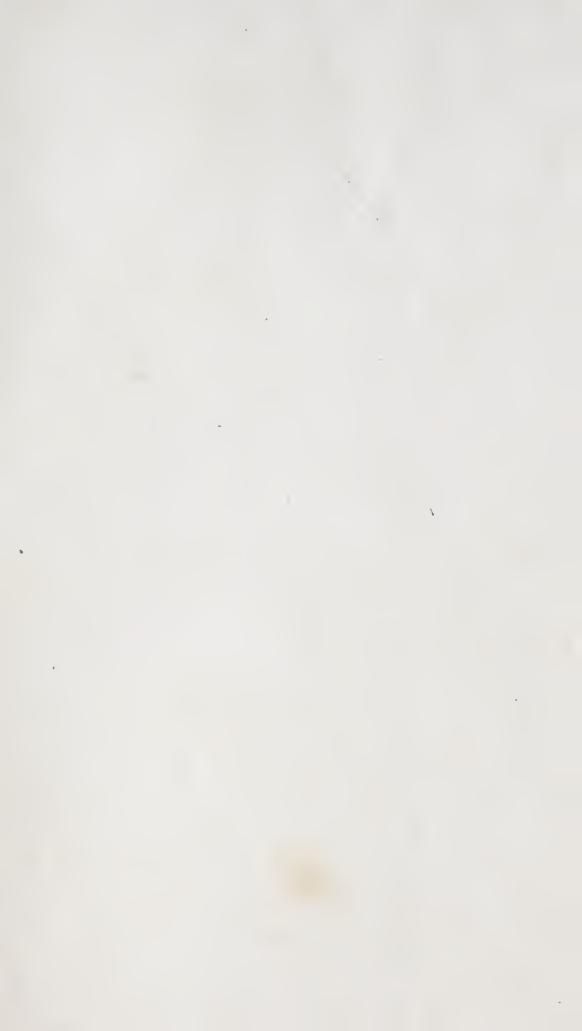

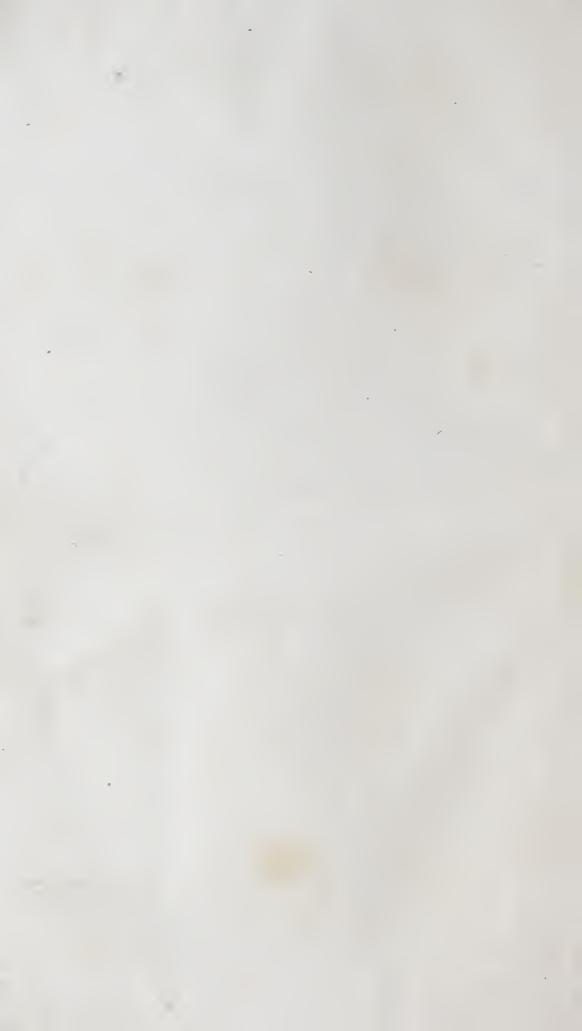

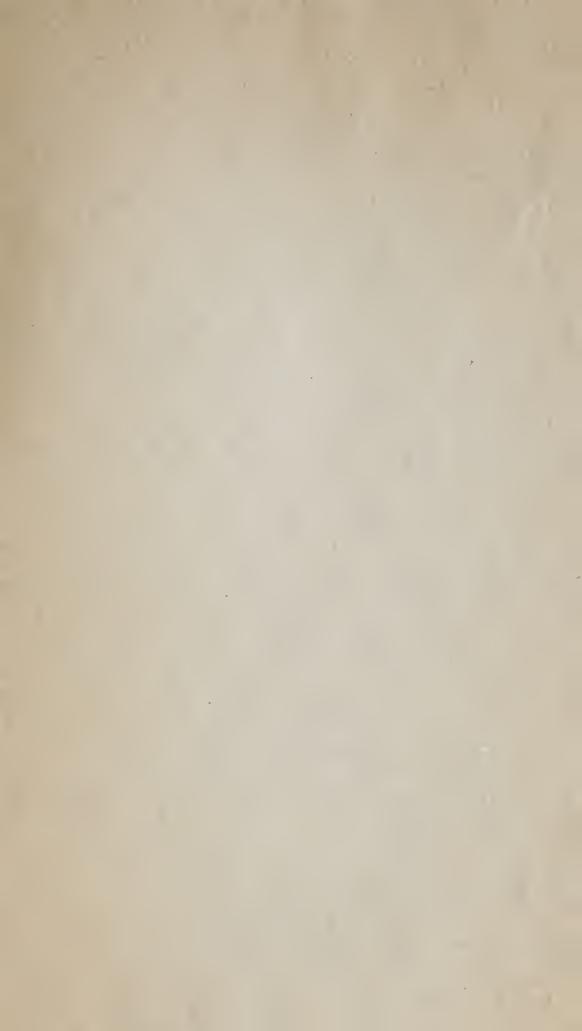

